## **Firenze**



in

**@** 

 $\square$ 

**ABBONATI** 



**=** MENU Q CERCA

la Repubblica ABBONATI QUOTIDIANO R



anionare senza n carore aer saor cari, i mo a quanao, sora e sempre pra sofferente, ha detto basta: ha raggiunto la stazione e una volta nel sottopasso ha iniziato a correre sempre più forte, per poi lanciarsi contro un treno in corsa. La tragedia si è consumata domenica pomeriggio nella stazione di Pontedera, nel Pisano. Si chiamava Fatima, ragazza marocchina di 18 anni, incinta al terzo mese. E' morta sul colpo. Un breve giro di testimonianze è bastato agli investigatori per imboccare la pista del suicidio e avviare accertamenti sulle cause.

Il corpo della giovane è finito a medicina legale, in vista dell'autopsia, mentre ai carabinieri è toccato il duro compito di avvisare i genitori. Secondo le prime informazioni la ragazza si era allontanata da casa più di un anno fa proprio per l'ostilità del padre e della madre nei confronti del fidanzato, un marocchino conosciuto alle forze dell'ordine per precedenti per droga sfociati, tra le altre cose, in un divieto di dimora (sempre nel comune di Pisa) imposto dal tribunale.

I mesi successivi li ha passati tra due case famiglia a Firenze e a Pontedera e tra alloggi di fortuna insieme con il compagno. Come confidato ai carabinieri da alcuni conoscenti, ha iniziato a manifestare segni di un profondo disagio proprio in concomitanza con la gravidanza e soprattutto la prospettiva di affrontarla da sola, visto il disinteresse mostrato dal fidanzato. Nei giorni scorsi ha rotto i rapporti anche con l'uomo, forse con l'obiettivo di riappacificarsi con la famiglia, ma ancora una volta ha trovato soltanto solitudine. La parola fine domenica scorsa.

Nell'indifferenza generale, si è presentata davanti alla stazione con l'aria spaesata, ha raggiunto il sottopasso e poi come in uno stato di trance ha iniziato a correre. I testimoni non hanno fatto in tempo a rendersi conto delle sue intenzioni, così lei ha tirato dritto verso un convoglio che stava sopraggiungendo in quel momento. L'impatto è stato violentissimo. A lungo il corpo non ha avuto un nome, fino a quando, a diversi metri di distanza, è stata trovata la borsetta con dentro i documenti e pochi spiccioli. Un migrante che gravita intorno alla stazione di Pontedera, anche lui nordafricano, si è avvicinato poi agli agenti della polfer per una prima identificazione: "E' lei, è Fatima", ha detto con le mani sulla faccia per la disperazione. Ora sul caso proseguono le indagini dei carabinieri. I militari vogliono chiarire, tra le altre cose, se la ragazza fosse stata spinta dal compagno a fare uso di sostanze stupefacenti.

#### Leggi anche

Avvallamento sulla strada, chiuso cavalavia sulla Fi-Pi-Li

Maxi incidente nel Pisano, quattro auto coinvolte e cinque feriti

Pontedera, la Lega scarica il candidato no-gay

# **Newsletter**



**GIORNALIERA** 

## **Anteprima Rep:**

L'anteprima sulle notizie del giorno dopo con le migliori firme di Repubblica, gli editoriali e le interviste. Ogni sera prima della mezzanotte

Vedi esempio

Inserisci la tua email

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

### Leggi anche

Toscana, otto arresti per corruzione: c'è anche il sindaco di Villafranca in Lunigiana

Capalbio, uccisa a 32 anni: fermato il marito

Toscana coronavirus: sono 593 i nuovi casi ma soltanto 7.812 i tamponi

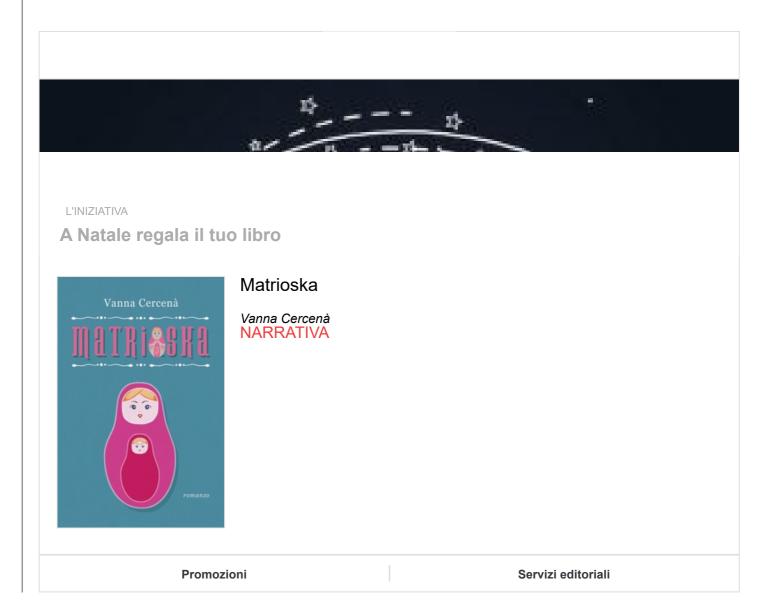

Fai di Repubblica la tua homepage Mappa del sito Redazione Scriveteci Per inviare foto e video Servizio Clienti Pubblicità Privacy Codice Etico e Best Practices